

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

#### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com

BX 1545 G56 UC-NRLF



\$B 121 065



ì

oma 1814-

•

.

•

# PER LE TRE LEGAZIONI

RIACQUISTATE

DAL

**SOMMO PONTEFICE** 

## PIO SETTIMO

ORAZIONE E LETTERE

DEL SIGNOR

PIETRO\ GIORDANI

NOBILE PIACENTINO

ITALIA 1815

BX1545 G56

#### ALL' EMINENZA

REVERENDISSIE

# DEL SIGNOR CARDINALE ERCOLE CONSALVI

SEGRETARIO DI STATO

#### PIETRO GIÓRDAN

Poiche le virtù di Nostro Signore PIO SETTIMO, e l'ingegno di Vostra Eminenza meritarono di ricuperare al dominio papale una bellissima porzione d'Italia; volendo in Bologna la Società del Casino (che è tanta parte della città) festeggiare sì fausto avvenimento con poesie e con musiche, elesse me a precedere con breve Orazione i poeti.

Sentii quale onore mi fosse dato, e quale carico imposto: e vedendo che si poteva lodare senza viltà, presi volontieri sì favorevole materia. Celebrai le Speranze del nuovo regno, che sorgevano appunto dalla maniera mirabile del glorioso acquisto. Disegnai la felicità futura, non già con lineamenti minuti e particolari f che per molte ragioni era inconveniente), ma con grandi e generali forme, che sono più sicure, più nobili ed efficaci. Nè mi spaventò che le operazioni del nuovo reggimento, nei dieci giorni che precedettero il 30 luglio, avessero fatto grandemente maravigliare e dolere ognuno: prevaleva in tutti la fermissima fiducia che il Pontefice ottimo, e il Ministro abilissimo avrebbono superato le difficoltà dei tempi e la perversità degli uomini, con quell'ingegno e quella fortuna onde avevano guada-, gnato il cuore de' Principi. Fui ascoltato, e poi levo, some uomo che senza adulazione dicesse ciò che tutti pensavano. In pochissimi giorni innumerabili copie di quel discorso furono savate dall'originale di mia mano she io appena letto consegnai alla Società, e sparse per Bologna, per le provincie, e per L'Italia. Tanto fu manifesto, che quelli non erano pensieri del solo Oratore ma del pub-

blico. Io nondimeno credo che ad alcuni pochissimi non piacesse, de' quali fu sentito il silenzio; chè voce contraria non si lasciava udire dal forte, e universale grido di approvazione. Ma que' pochi avversari d' ogni bene, e invidiosi alla vera gloria di PIO SETTIMO e del Cardinale Consalvi, i quali mi fanno sovvenire di que miseri derisi da Monsignor della Casa (nella Orazione per la Lega), che ad inghiottire i bocconi caldi si cuocono, e a sputarli si vergognano; vedranno i beni che farà a' suoi popoli PIO SETTIMO e il suo principale Ministro: e I questo basterà a lor pena: Virtutem videant, intabescantque relictà. Non dovett'io per altro essere così superbo che non degnassi di risposta una osservazione fatta da Monsignor Delegato Giustiniani sul mio discorso: nè mi mosse la dignità sua; perocchè io son tale che l'autorità e anche la forza potrebbe farmi tacere, ma non parlare: bensì la riverenza a tanta bontà e amabile modestia che si vede in quell'ottimo Signore mi persuase a giustificargli come prudente una mia parola, che forse gli era paruta o malevola o incauta. Quanto alla somma del brevissimo discorso io non dirò altro, se non che seppi doversi lodare PIO

SETTIMO come Tito dal vecchio Plinio je Trajano dal giovane; e che se lo avessi lodato come fu Nerone da Lucano, e Domiziano da quegli altri vili, facendo a sì buon Principe indegnissimo oltraggio, avrei riportato amarissima derisione. Ora che la sincerità delle mie parole fu degna di buon cittadino e di Principe ottimo, ho potuto lasciare che il comune desiderio si soddisfacesse, e il mio discorso con qualche decoro si stampasse.

Io, Eminenza, non fo professione di eloquente, ma sì di costante e schietto amatore del pubblico bene. Vedo che a procurarlo in questi tempi miseri l'ingegno e la bontà de' Potenti non basta; e lor bisogna pur assai di pazienza, e di coraggio. E nondimeno tutti credono in Vostra Eminenza animo bastante per riparare a tanti mali, adempiere tante speranze, e conservarsi tanta gloria che già si acquistò. Laonde mi tacerò delle lodi che volentieri direi di Vostra Eminenza; sperando, che molto più e meglio di me dovranno scriverne coloro che questo lacrimabile secolo renderanno presente alla posterità.

Piacenza 20 Agosto 1815.

### ORAZIONE

Le mutazioni di Stato sogliono operarsi da pochi, e patirsi malvolentieri da molti. Perciò l'allegrezza di quelle o non si vede uguale in tutti, o non è in ciascuno sincera. E se la mutazione che da noi si festeggia non fosse da tutte diversa, io (qualunque opinione avessi) tacerei. Perocchè stimerei dover godere in silenzio il favore della fortuna, quando io mi trovassi nella parte vincitrice; ricordandomi che la umanità e modestia di que' magnanimi e savi romani negava il trionfo alle vittorie civili. E qualora io fossi nel numero de'vinti, non dimenticherei certamente la dignità d'uomo costante, che dee ubbidire alla prudenza, se quella impone di tacere; des quieto cedere alla

necessità, se quella reca il servire; non dec mai da cupidità o da paure vilmente corrotto mentire. Senza che io non ignoro come disonorando se medesimo vitupera i Principi chiunque loda vilmente.

Ma non saranno indegue di me le mie parole d'oggi; perciocchè dignitoso e sincero, e veramente universale e giusto è l'esultare di questa maravigliosa insperata felice mutazione, della quale oggi col Santissimo Principe, con Vostra Eccellenza Reverendissima, con noi medesimi ci rallegriamo: ed è universale e sincero l'esultare, perchè di questa mutazione niuno di noi può vantarsi, niuno temere, tutti egualmente sperano.

Non può alcuno attribuirsene proprio vanto: ella non è opera di verusa fazione; ella non è pure delle comuni opere umane. Un mirabile ed incredibile consenso de' Fotentati d'Europa abborrì di usare forza verso un Principe munito solamente di giustizia, di mansuetudine, di religione. Tanti re armati ebbero quella verecondia che si pena a trovare in un piccolo Cittadino: non guaratoro a quello che l'avidità e le armi potessero, ma a quello che la pace, la pietà, il pubblico bene desiderassero. Dopo avere comandata la modestia e la carità di padre

a quel Principe che unico in Germania (fra tanti esempi di mitissimi regni) era manii-festo inimico alla libertà civile; dopo avere disposta, e (per quanto si poteva) composta la quiete, la sicurezza, la prosperità di Europa; rivolsero la mente alle virtù che sono ed esser devono eccellenti nel Capo Sovrano della Cristianità: e a lui come ad ottimo diedono a reggere quest' ottima porzione d'Italia. La quale poteva forse divenire occasione a discordie fra loro, benchè buoni, se non la concedevano a Lui per materia ove dimostrarsi ottimo.

Di quanti beni è augurio, anzi principio, un sì stupendo e inaudito esempio! Qualunque prosperità noi speriamo, o signori, lo sperar nostro è bene fondato. Questo vero ci si farà più evidente da una verisimile imaginazione. Imaginiamo, o signori, che uno di noi piccioli mortali per grazia specialissima fosse stato introdotto là nella Reggia viennese, dove pochi mortali, smisuratamente alzati sopra la natura comune, sedendo facevano le sorti all' umano gregge, che tribolato va lamentando per le città è per le ville di Europa. Imaginiamo che avesse veduto in quell'augusto concilio di re entrare Pio Settimo, e tutti i dominatori d'Europa

intenti pendere dalla becca del venerando vecchie, parlante eesì:,, Pastori de popoli, il mondo s, aspetta da voi la tanto lagrimata pace, e l' aly vrà. I popoli aspettano d'essere da voi così " governati che mai più non debbane temere , la guerra, o desiderarla. Il regnate fu co-" stituito non per ambizione o per diletto , di uno o di pochi, ma per quiete e feli-" cità di tutti. A'ben reguare più vale sa-" pienza e carità, che possanza: me ne fa " testimonio la regione umana e la divina: 4, me ne fanno testimonio le virtù e le celpe ", de' miei prodecessori e de' vostri, gli er-" tori di questo secolo infelice, le mie sven-" ture, i vostri pericoli, tante tribelazioni 4, di tutta la terra. Io non deduco il regnare , dagli avi; non minaccio con armate o con 5, escreiti; non posso nè voglio esser terribile u nè a' vicini nè a' miei; non mi vanto di " ampio stato nè di tesori. Ma giurando invoca il tremendo nome di Lui che giudi-" ca e visibilmente punisce i re; e giurande " prometto, che dove io regnassi, ogni città, nogni famiglia, ogni uomo non vorrebbo e chiamarmi con altro nome che di padre: e veramente sarei padre a tutti eguale, a u tutti buono; sarei esempio a' principi, dede lizia de' popoli. "Pensiamo con quale atconzione, con quanta fede sarebbe da tutti asceltato e creduto chi ci venisse narratore e testimonio di tali parole. Pio Settimo nou fa personalmente al Congresso di Vienna; non prese quel giuramento, non fece quelle promesse. Dunque è mene certe il nostro sperare? Anzi per contrario affermo che da ciò appunto le nostre speranze hanno più salda certezza. Non bisognò a Pio Settimo il promettere: già la sua fama lo teneva chiligate.

. E chi potrà dabitare della prudenza e, della bontà di lui, quando alla sola fama di sua virtà furono spentaneamente concedute quests nobili, fequade, amene, popelose provincie, piene d'nomini non già rozzi o semplici, ma de' più spiritosi e più colti d' Italia, docili ad essere bene guidati, difficili ad essere ingannati, non facili ad essere sforzati? Non per adulare, ma perchè il vero mi stringe, ripeto che furono concedute solamente alla fama di sue virtà. Quando è manifesto che armi non avea per toglierle; e sona' armi mulla valeva il minacciare chiedondolo; maledire tanti principi di religione diversa era vano. Più facil era che tutti consentissero a dargliele di comune concerdia, di quello che un solo volesse spendere le

proprie forze per impedire altrui sì ricco aeguisto, e donarlo al Pontefice. E il concilio de' Principi, quando era potentissimo e libero, e non poteva mai essere forzato, poichè tutte le forze e tutte le volontà erano in esso raccolte, non avrebbe voluto (non essendovi scusa di necessità) tradire l'altissimo ufficio impostogli da Dio e dagli uomini, e se stesso eternamente vituperare, abbandonandoci quasi inutil gregge a qualsiasi pastore men buono, anzi che affidarci al migliore di tutti. O forse vorremo credere che queste province fossero; abbandonate come vili e spregiate e a niuno care? No: ch' el-. l' erano troppo bello e troppo comodo acquisto a qualunque principe se ne fosse insignorito. Ma tutti i regnanti vollero concederle a quello, sotto il cui imperio stimaro-'no dover elle (come ton degne) vivere più contente e felici. Ora a tanta aspettazione che tutto il mondo ha presa di lui a tale giudizio che di lui fecero tutti i monarchi, cedendogli il primo luogo nella prudenza e nella bontà; chi dubiterà che voglia mancare Pio Settimo? Tenghiamo pure per fermissimo, o Signori, ch' egli prima il regno, e prima la vita dee gittare, che svergognare la sua fama.

E gia il suo regnare incomincia senza quelle difficoltà che accompagnano i principii degli altri regni nuovi, i quali anche loro malgrado sono astretti di esser aspri a chi li offese, e più del giusto molli e parziali a chi li ajutò. Questo Re Beatissimo viene benigno ed imparziale padre ugualmente a tutti. Che s' egli c' interroga, e vuol sapere i sentimenti de' suoi figliuoli, tutti ad una voce e con verità risponderemo: in cuore de'suoi figli non esser altro che venerazione, amore, speranze. E s'egli pur volesse investigare una qualche differenza in questa sua numerosa famiglia, potrebbe una sola dissomiglianza trovare cioè delle età. I più attempati ricordano la quiete, l'abbondanza, la sicurezza, la libertà, gli studi fiorenti, le feste ingegnose, le gioje di quel pacifico e beato regno pontificale; quando le terre si coltivavano per i cittadini, non per il principe; ed i sovrabbondanti frutti delle terre si spendevano a renderle ancora più fertili, più salubri, più amene, non a nutrire soldati; il commercio non tormentato arricchiva i cittadini, non il fisco; e le ricchezze dal commercio prodotte non abellivano la reggia, ma le contrade, i tempi, le ease, le ville nostre; le buone arti aveano

grezzii, ed onori, la povertà seccerso; le parole nou facevano pericolo a nessuno, i fatti riportavano quella mercede che veleva la giustizia. E gli attempati rimembrando sempre quel felice vivere, serbarono continuato desiderio che a sì bella regione d'Italia ritornassero que giorni sereni. La gioventù (cioè tanto più che la metà de' viventi) cresciuta fra lo strepito sanguinoso delle armi, in tanta romoresa velubilità di leggi, di epinioni, di governi, sa che finora non ebbe stato civile che fosse possibile e desiderabile a durare: onde volentieri orede a' suoi padri, che ritornando l'imperio setto il quale vissero quelli contenti debba condurre seco ogni prosperità; volentieri spera che a lei tecchi di confermare appo i posteri la fama presente. E di vero l'antica e la nuova generazione ciè sperano con grandi: ragioni.

Perciocchè gli altri principi necessariamente hanno molte occupazioni e molti piaceri che li frastornano dal procurare unicamente il bene de' sudditi. Il nostro non deve amare le guerre, non cercare le conquiste: a Lui non si convengono le caccie, gli amori, gli spettacoli, i conviti, le feste, gli ozi: non può altra cura piacergli, non può gustare altro diletto, non bramare altra gloria, che di governare così amorevolmente e saviamente i
suoi popoli, che ogni altra nazione debba
invidiarli. Che più? Si è talora veduta la religione turbare l'intelletto debole di alcutti
principi, e (con gravissimo danno pubblico)
sottoporli alle insidie d'ipocriti. Ma la religione non petrà mai divenire superstiziosa
nel Sommo Pontesios, che meglio d'ognuno
la conosce, e il è a tutti sovrano maestro.
Come dunque le comuni speranzo non sarebbero dal comune Padre adempiate.

O vorrà taluno immaginare non so quali imprudenti o maligni sospetti, che da un' abolita e dimenticata antichità si possano ripigliare certe usanze, in vero odiose, le quali anche ai secoli passati dispiacquero, e al nostro furono totalmente insopportabili? Noi potremmo liberamente e non adulando rispondere, che tali sospetti sarebbero ingiustissimi, e ingiustamente offenderebbero la benignità del clementissimo Principe, e la saviezza de'suoi consigli. Ma a coloro i quali non tanto nella volontà de' regnanti come nella necessità delle cose amano con fidarsi, diremo che tanti esperimenti dolorosi di ventisei anni potentemente insegnarono a' principi, insegnarono a' popoli, i termini del comandare, dell'ubbidire. E se gli altri governi, i quali con forza cominciarono e con quella si mantengono, ed hanno assai mezzi onde coprire gli errori o difenderli; nondimeno si dichiarano continuamente che vogliono piuttosto non errare, e che stima-.no proprio danno tutto ciò che a' popoli nuoce: non crederemo che ansiosamente studii non solo all'onor suo, ma alla conservazione questo pontificale imperio? al quale crollerebbero le fondamenta, e irreparabile ruina sopravverrebbe, se andasse cessando la pubblica opinione che il suo reggimento fosse il più giusto, il più prudente, il più amorevole di tutti, e i suoi figli i più felioi tra gli nomini. O vorrem dire ch' Egli non sappia quello che sappiamo noi, e sa tutto il mondo, averci il girare delle cose umane condotti a tale, che s'egli non è ottimo non può stare?

Comincino pertanto a festeggiarsi con lieti animi da'poeti le speranze di questo avventuroso principato; che senza dubbio sara tutto intento a meritare le benedizioni de' suoi popoli, gli encomii delle altre genti, e i giudizi della severa istoria.

#### A MONSIGNOR

### PRINCIPE GIUSTINIANI

DELEGATO APOSTOLICO

DELLA CITEÀ E PROVINCIA

DI BOLOGNA

#### ECCELLENZA REVERENDISSIMA

S'ELLA vuol degnare di leggere questa carta, la supplico di serbarla a qualche suo momento di quiete; perchè non è cosa che meriti d'interrompere tante sue gravi occupazioni.

Sebbene io sia l'uomo del mondo il più lontano da ogni sorta di speranze e di timori, e pereiò il più indifferente alle opimioni; è tanta in me la riverenza non solo all'autorità, ma alla propria persona di Vostra Eccellenza Reverendissima, della quale tutti lodano la prudenza e la bontà, che per singolare ossequio verso Lei, mi desidero favorevole il suo giudizio.

Si è divulgata la osservazione fatta da Vostra Eccellenza sul Discorso accademico di domenica sera, che io sempre dicessi date da' Principi al Sommo Pontefice le tre Legazioni, e mai non dicessi restituite. Desidero che a vostra Eccellenza pajano buone le mie ragioni: ma è certo che io mi credetti obbligato e dalla politica e dalla rettorica a fuggire studiosamente quella parola di restituzione. Noi poveri mortali sappiamo bene quel che i principi debbano a noi; e per nostra salute, e per loro onore glielo andiamo ad ogni buona occasione umilmente ricordando: ma quello che i principi si debbano l'uno all'altro, sono misteri che non sappiamo, nè cerchiamo sapere. Sa Vostra Eccellenza che il Generale Stefanini ci ha stampato sugli oochi che l'Austria le ha donate, come un magnanimo dona del proprio: e probabilmente sa tanta altre cose che altri ne dicono; mentre i discorsi privati si -pigliano quella licenza che a' pubblici non può essere conceduta. Onde mi persuasi che la parola restituzione poteva fare alcuni sorridere, altri sdegnare. Ma la parola dare fui certo che non poteva offender' nessuno, e doveva massimamente piacere a Nostro Signore PIO SETTIMO e all' Eminentissimo

Consalvi: perchè a un Principe, e ad un Ministro, benchè modestissimi, non dispiace d' esser conosciuti quegli per ottimo, questi per abilissimo. La parola restituire gittava a terra tutto l'edifizio rettorico del mio discorso. La restituzione è debito di giustizia, del quale non si può mancare al più piccolo uomo, nè al più tristo. I liberi doni sono argomento di riverenza e di affetto. Sa bene Vostra Eccellenza quante volte e in quante maniere i principi potendo gravare di tributi i suddiți, amano meglio di riceverne doni che pajano spontanei. E se il Papa e il Cardinale Consalvi potevano dire a' Principi - siete ingiusti se non mi rendete le tre province -, (rettoricamente parlando) apparirà minore la destrezza nel Ministro, e la fama delle virtù nel Pontefice. So bene che i successori di PIQ SET-TIMO chiameranno queste provincie piuttosto rendute che date. Ma un oratore d'accademia, non è un istorico. La storia parla a' faturi; e perciò è severa e libera. L'Accademiço sarebbe ripreso se schifasse di compiacere onestamente a' viventi. Io non fo e non farò mai professione di cortigiano: ma alla decente sincerità che scrivendo ho sempre tenuta, parmi convenevole di scegliere

que'veri o verisimili che siano più graditi. E qualunque siano i diritti de' Principi e del Pontificato (che era impertinenza discutere in un'accademia di poeti) io credo che tutti e Vostra Eccellenza Reverendissima concorreranno in questa opinione, che verso un Papa, come Alessandro VI o come Paolo IV forse i Principi non sarebbero stati o vogliam dire così liberali, o così giusti.

Ringrazio umilmente vostra Eccellenza Reverendissima se mi ha prestato così benigna attenzione chi Ella mi riconosca scrittore modesto e circospetto. Mà se la sua pazienza non è stanca, io tocchèrei una cosa ben più importante, non alla mia riputazione, ma al decoro, e alla quiete del governo.

Io ho sempre tenuto, che le lettere debbano recare qualche utilità morale: altrimenti e prose e versi mi pajono frasche inatili e nojose. A questa regola so di non avere mancato in quegli scrittarelli che dalle occasioni fui condotto a comporre. Nè volli mancarci domenica sera: a proposi alla congratulazione pubblicà una grande verità; che il Santo Padre e noi siamo veramente felicissimi, che il suo nuovo regno non è obbligato a niuna parzialità. Lo dissi breve-

mente, perchè un quarto d'ora è corto, le lunghe morglità non sono per un' Accade mia, e certe cose vogliono al pubblico mostrarsi di profilo, e non di faccia. Ora me ne dichiara più apertamente; e spero di renderne servigio a Vostra Eccellenza Reverendissima. Se in Francia gli amici de' Borboni diranno al re Luigi - Sire, i primi favori, le maggiari grazie debbono essere per noi non disapno male: perchè veramente senza l'opera code fatione e i rischi, loro non si cacciavano i Bonapartisti, e Luigi rimaneva non re, ma esule. E se nuoce a' principi essere parziali, più nuoce parere ingrati. Si biasima fortemente da tutti il re Ferdinando. VII per avere perseguitate le Corti, che gli ricuperarona il perduto regno, e potendo viver liberi si renderono a bai. Del quale biasimo poco è mancato ch' egli mon gustasse amarissimi frutti: poicke già una parte de popoli cospiravano colla regina sua madre e col principe Emanuele, e s' intendevano con Napoleone, per riporre sul trono il re Carlo. Ma noi, per divina beneficia, siamo: in condizione diversissima: tutti ci proviamo egualmente figli del Sante Padre, senza distinzione di meriti. Quelli che per l'età poterono provare il governo. Pontificio, e vide.

ro che se nonvera perfetto, prevalevano i beni ai mali, ne hanno conservato il desiderio. I giovani, cioè il maggior numero, hanno veduti e provati tanti mali, che facilmente devon credere migliore di tutti il più pacifico governo. Ma chi può vantarsi che il Pontefice gli sia obbligato dell' acquistare o ricuperare questi paesi? Onde il Principe ed i Ministri hanno intera libertà di compartire le grazie, come la giustizia, la saviezza ed anche il piacer loro moorrà. E chi sarà meno modesto e discreto che l'infimo de' sudditi avrà gran torto. Perciò quando vedo ed ascolto alcuni che voglion farsi troppo innanzi, e rispingere i loro fratelli; é quasi vorrebbero sedere a' lati del trono di PIO SETTIMO, e regnare con lui le quasi più di lui; son costretto a ricordarmi il ventesimo di San Matteo, e que Zebedei, e quella vecchia staltamente ambiziosa, e quel giusto risentimento; audientes indignati sunt; de duobus fratribus, e quella divina risposta, nescitis quid petatis. La quale risposta già mirpar di udire anche dalla bocad di PIO. SETTIMO, e de' suoi degni Ministri. Sono anohe persuaso che a quest' ora non dispiaccia a Vostra Eccellenza Reverendissima che io dessi a chi ne' abbisogna quel piccol cenno di usare modestia e discrezione, e di non usare col governo importunità, nè arroganza.

E ciò feci perchè naturalmente amo, e vorrei che tutti amassero il bene; e non per alcuno mio interesse. Io sono, Eccellenza Reverendissima, un forestiere, di piccolissima qualità; e da molti anni mi trovo quì per un piccolo impiego di Studi, che mi fu caro perchè mi lasciava studiare; del quale mio impiego tengo e dico a tutti che il governo presente può e dee disporre a suo beneplacito, senza che io abbia a dirne una parola. Nè io vedrò dappresso Vostra Eccellenza, se già non fosse per ubbidirla: ma e quì e dovunque parlerò ben volentieri delle sue virtù, e specialmente della compassione agl' infelici; e per fine chiedendole perdono di questo mio scrivere troppo lungo e forse troppo alla semplice, m' inchino e bacio umilmente la mano

A Vostra Eccellenza Reverendissima

Dall' Accademia di Belle-Arti in Bologna 2 Agosto 1815.

Umilissimo Devotissimo Ubbidientissimo Servo
PIETRO GIORDANI

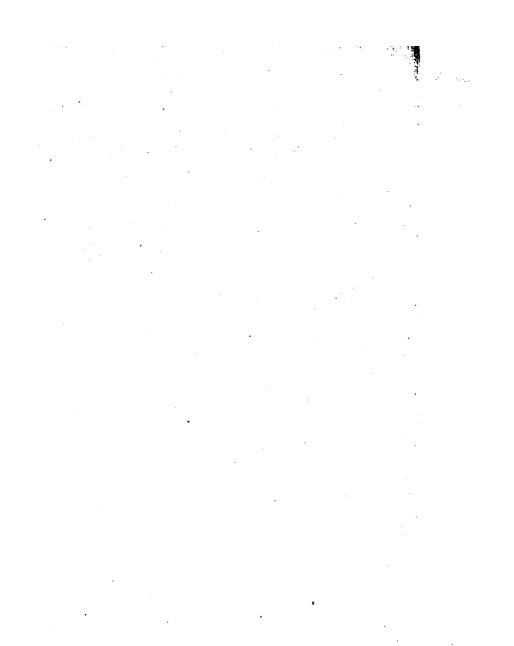

•

.

